

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

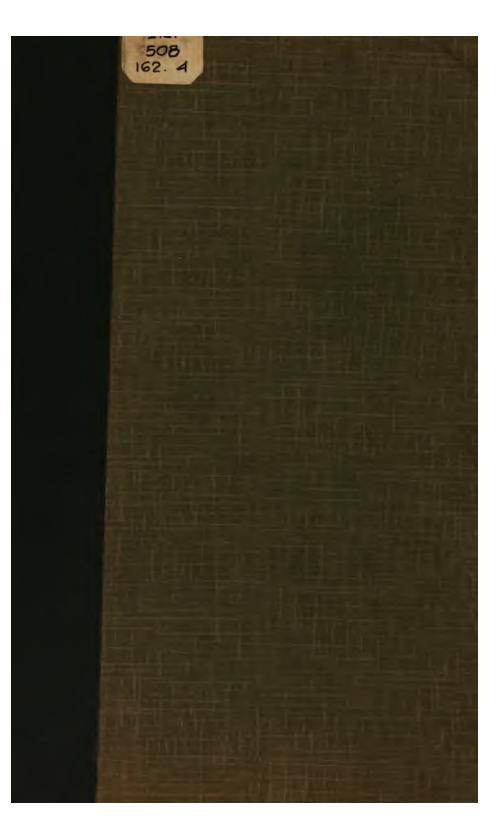

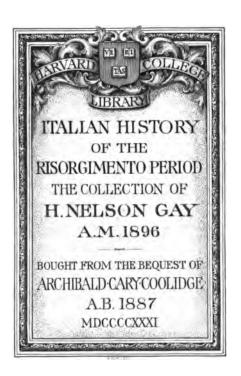

. • •



`

# NEI FUNERALI

DI

# STANISLAO BECHI

CELEBRATI IN LUCCA

NELLA CHIESA DI S. CRISTOFANO

IL X MARZO MDCCCLXIV

**ELOGIO** 

DI

GIOVANNI SFORZA

LUCCA
PER BARTOLOMMEO CANOVETTA
1864

Ital 508. 162.4

HARVARD COMLEGE LIBRARY
HARVARD GAY
RISORGIMENTO COLLECTION
COOLIDGE FUND
1931

# Alla Signora

## GIULIA BECHI NATA PAGANINI

Permetta, o Signora, che intitoli a Lei queste brevi parole, che io diceva nei funerali del suo generoso consorte. Faccia loro buon viso, accettando il buon cuore; non guardando alla piccolezza del dono. E possa anche questo debole attestato di affetto ad una memoria così venerata, tornare a Lei di un qualche conforto.

Lucca, 12 marzo 1864.

GIOVANNI SFORZA

· , •

Toccando a Pericle di Santippo encomiare i caduti d'Atene nelle guerre di Sparta, mentre ad alcuni ciò sembrava acconcio ed utile ufficio, diè principio in questa guisa al suo favellare: — Molti levarono a cielo colui che > fece legge di queste specie di lodi: paren-> do nobilissimo che quelli, i quali caddero > in guerra sieno in siffatta guisa encomiati. > Ma i valorosi, io così giudico, hanno la lo-> de loro nei fatti, de' quali questi monumenti > del pubblico cordoglio farebbero da se soli > testimonianza bastevole. E perchè porre a > rischio le lodi de' grandi nella bocca di > un solo, che potrebbe o non aver fede o

» non dirle con la dignità che richiedesi? Im-» perocchè qual si terrebbe modo nel ragio-» nare di cose le quali soggiacciono a pareri > assai tra loro discordi? Chi conosce i fatti » ed ama chi gli operò, affermerà che meno » si disse di ciò che fu, e ch'esso vorrebbe; » chi no, nell'udir quello a cui egli non ag-» giungerebbe, griderà per invidia, che si so-» vrabbondò; perchè viltà di cuore ritrae al-» trui dal credere quelle sovrane virtù che mai non potè conseguire ». — Queste cose andava dicendo Santippo, nè mal si apponeva; e queste cose istesse qui volentieri ripeterei, se validi argomenti non mi distogliesser dal farlo. Favellava egli ad un popolo di robuste e vigorose virtù, cui l'affetto e la divozione di patria erano supremo dovere; favellava ad un popolo che alla salvezza di lei accorreva volenteroso, che nei consigli e nei carichi la giovava con la vera e sola eccellenza della mano e del senno. Allora della patria non si faceva strumento a guadagno, l'ambizione non era guida agli onori, nè scala l'intrigo, e nello stato popolare ad ogni più onesta e nobile cosa non opponevasi sol per opporsi. Deh! quest'Italia che Dio fece sì bella, due volte al mondo maestra di civiltà; centro di ogni ragione del bello, faccia pur senno una volta. Che a lei il passato sia guida

agli avvenire, e smesse le gare e le ambizioni di parte, si stringa fidente a quel Re che solo ci guidò alla vittoria, e solo saprà compiere i nostri destini.

Parrà a taluno che di troppo mi vada dilungando; ma io volentieri mi soffermo sui grandi esempi, perchè a buon dritto cantava Ugo Foscolo

- A egregie dose il forte animo accendono
   L'urne de'forti.
- E appunto ponendo mente a questa sentenza, io benchè dissuaso dalla mia pochezza, tolgo a dire di quel generoso Stanislao Bechi, del quale la gentilezza vostra mi commise l'elogio. E perchè la lode dei grandi sta nei fatti, come osserva giustamente il greco oratore, io esponendone semplicemente e in brevi parole la vita, vò sperando disimpegnare almeno in parte l'altezza dell'ufficio mio.

Nacque nell'isola dell'Elba il 9 giugno del 1828, e finchè visse serbò caldo affetto al suo Portoferraio. Figlio di Alessio Bechi colonnello nelle milizie toscane, succhiò con il latte l'amore alle armi, e appena uscito della fanciullezza applicò sì volenterosamente l'ingegno e la volontà agli studi guerreschi, che di poco compiuti i tre lustri indossava nei cadetti la

divisa militare. Fu buona lode per lui in così teneru età, nè lasciarsi anneghittire dalla pace snervata d'allora, nè contaminare la vita tra mezzo quelle milizie delle quali al certo la costumatezza e la disciplina non erano i vanti più belli. Dotato di franca indole e di cuore aperto a ogni nobile impresa, fra i suoi affetti primeggiò quello di patria, e quando il francarla da estranei reputavasi fola, pianse sui fratelli Bandiera, e sedicenne invidiò la lor sorte.

Ma frattanto gravi avvenimenti si andavano incalzando fra noi, principi e popoli sembrò s' intendessero in patto fraterno, il Re piemontese, scosso finalmente dal sonno, scagliò franche parole contro i tedeschi, mentre gli altri reggitori andavano gareggiando con lui in utili riforme, e la gioventù si apparecchiava impaziente alla guerra. Ma ad un tratto Milano insorge e caccia gli austriaci; Carlo Alberto combatte sulle sponde del Mincio e i sospirati colori italiani spiegati al vento guidano i prodi alla prima guerra del nostro riscatto. Anche la Toscana, sebbene da'granduchi divezzata dall' armi, inviò le sue schiere, ingrossate dai volontari, ma prive di tutto, tranne di annegazione e coraggio.

Il giovane Bechi salutò con gioia i muovi destini, e aprendo l'animo a liete speranze, semplice soldato, corse animoso a combat-

tere. Fra i più intrepidi ne' primi fatti di Curtatone, si accrebbe il nome di valoroso il ventinove maggio, in cui fregiato della medaglia d'argento al valor militare venne creato uffiziale sul campo di battaglia. Dopo i disastri toscani si ripiegò con i suoi verso Goito, e congiuntosi con l'esercito sardo, combattè fortemente in quella fausta giornata. Ma la fortuna che ci era stata propizia fino a quel punto comincio a farsi nemica, e ci abbandono del tutto a Sommacampagna e a Custoza. Ultimo fra i toscani ritornava scorato ed afflitto il povero Bechi; e vedendo omai che non si poteva giovare la patria se non coll'esempio ed il senno, riapplicò la mente ai suoi studi di guerra e fidente aspettò l'avvenire.

Diceva un valente scrittore che per far conoscere pienamente gli uomini è mestieri rappresentarli in casa ed in piazza, sul campo
di battaglia e fra la famiglia; laonde per conoscere in tutta la sua grandezza il Colonnello Bechi passeremo a osservarlo marito e
padre. Era egli temperato a mitezza e soavità di affetti, e presto sentì il bisogno di avere
un' anima colla quale confidarsi, colla quale
far comuni le gioie e i dolori, le speranze e
gli affanni, e trovata degna dell'amor suo
Giulia Paganini, la scelse a compagna della
vita. Sposo tenero e affettuoso ben presto vide

coronato il suo amore di un tenero frutto, e per la prima volta stringendosi al petto un bambino si beò d'esser padre. Lui fortunato che le mura domestiche rendevano felice, chè in esse traeva conforto e racconsolavasi l'anima affranta dai mali che straziavano la sua povera patria. Quante volte ripensando a lei gli tornarono alla mente le combattute battaglie, i cari sogni del tempo passato! Quante volte rimirò dolente la sua medaglia di Lombardia!

Ma intanto nuovi destini s'appressavano, e le sorti d'Italia volgevano in meglio. Le armi di Francia aveano varcato le Alpi e venivano a combatter per noi, mentre la gioventù accorreva da ogni banda in Piemonte. Grande il desiderio in tutti, grande l'avvicendarsi del timore e della speranza. Allora le milizie toscane venivano affidate al Generale Ulloa, che mentre studiavasi ridurle a nuova ordinanza, stava aspettando il principe Napoleone, sotto il comando del quale doveano prender parte alla guerra. E il Bechi nominato maggiore e trascelto uffizial d'ordinanza del general Lapérouse si appressava volenteroso alle pianure lombarde impaziente di ricombattere, quando la tregua di Villafranca troncava a mezzo le sue e nostre speranze, e una pace di anni sottentrava a una guerra di mesi. Ciò non tornava gradito al Bechi desioso di nobili imprese, onde appena i Polacchi si levarono in armi non esitò un istante e ad essi offrì la sua spada e il suo sangue.

lo non credo, o signori, che nelle storie de'popoli, ve ne sia uno le cui sventure possano uguagliarsi a quelle dei Polacchi. Loro l'aver salvato l'Europa da' turchi, che stretta Vienna d'assedio, minacciavano la civiltà d'occidente, giovò solo a conoscere che la gratitudine non alberga presso i potenti; perchè quando eglino contesero per l'elezione dell'ultimo Re, Austria, Russia e Prussia, che da lunga pezza adocchiavan la vittima, gli furono addosso, e il resto d'Europa neghittosamente tranquilla lasciò si facesse. Di essi gran parte affrontando la povertà cercarono altrove rifugio, altri amando più la libertà che la vita s' uccisero, e finalmente ad alcuni l'omaggio negato ai nuovi signori costò la Siberia e il capestro. Son novantadue anni che studiano rendersi liberi, e i rovesci dell'armi e della fortuna anzichè inflacchirli son lena a durare in quella lotta, sopita talvolta spenta non mai. Volge adesso un anno che i russi con crudeltà nuove voleano strappato dalle famiglie il fiore della gioventù, ma questa mossa da un solo volere si riunisce, e la vecchia bandiera di Sobiescki sve ntola nelle foreste della Mazovia

e di Kalisch. Da ogni banda accorrono sotto quel vessillo, armi scaturiscon dovunque, e quando mancano ne fanno veci le falci, e guerra ai russi è l'unico grido che echeggi sulle sponde della Vistola.

Di questa guisa stavano le bisogne dei polacchi, quando il Bechi pose piede fra lore. In grande stima si tenevano gli italiani, e infatti la morte gloriosa che avevano incontrato per essi il Nullo e il Lencisa, e il valore di cui davano saggio quei nostri della legione straniera ne era valida prova. Laonde è inutile il ricordare quante e schiette fossero le dimostrazioni di affetto e di stima che il Bechi si ebbe fra loro, come fosse nominato colonnello nello stato maggiore, e come spesso il suo consiglio avesse facile ascolto. Combattè dovangue da forte, e quando ricevè il comando di guardare breve tratto di terra, seppe piuttosto rimanervi solo che abbandonarlo, e venne fatto prigione e tradotto a un consiglio di guerra, e condannato alla morte. Ogni anima gentile si commosse a così lacrimevole annunzio, invano la grazia venne chiesta dalle donne polacche, invano i ministri d'Italia e di Francia tentaron salvarlo; Alessandro avea sete di sangue e un Berg ne sfamava le voglie. E il soldato d'Italia con faccia calma e serena vide appressarsi la morte, solo gli tornò di cordoglio il dare l'estremo sospiro in terra straniera, senza che i suoi occhi più si beassero nel cielo sereno della patria, senza che le sue braccia stringessero al petto per l'ultima volta i suoi cari. Ripensando ad essi e riguardandone piangente l'effigie esclamava --- Povera mia Giu-» lietta, io ti abbandono per sempre. Tu prende-» rai il costume delle donne polacche -- come il » nero farà risaltare la bionda testa di mia » figlia! Io lascio al mio Guido e alla mia Eli-» sa un nome senza macchia, un nome glorio-» so per unico patrimonio. Tutta la Polonia » vi proteggerà. — E scrisse loro parole calde d'affetto, piene di nobiltà e grandezza di animo, e mandò mille baci ai suoi figliuoletti e li benedì. Perdonò ai nemici e pregò Dio avesse pietà dell'anima sua. E disfogò la piena dell'animo con quelle pietose che lo confortavano all'estremo passaggio, e parlava sì dolcemente d'Italia e de'suoi che perfino i carcerieri n'eran commossi. Dormì tranquillo, e giunta l'ora si apprestò calmo e coraggioso al supplizio. Al suo passaggio si affollavano commossi i cittadini di Wloclaweck, e i singulti e le benedizioni di un popolo riconoscente gli furono estremi compagni. Quando i moscoviti gli sfilarono dinanzi e imbracciarono i moschetti, li guardò imperterrito, e Viva la Polonia fu il suo ultimo grido. Spirò, ma vivrà il

# )( 14 )(

suo nome, finchè le azioni magnanime saranno mostrate ad esempio, finchè l'amore alla libertà, ed alla patria avranno albergo fra noi.

Lucchesi! Voi che con sì nobile gara ne onoraste il ricordo, prostratevi innanzi a quel tumulo, prostriamoci tutti, e tu anima benedetta di Stanislao Bechi, accogli questi umili fiori consacrati alla tua memoria, e prega Dio senza posa compia alfine la redenzione d'Italia.



# )( 15 )( (Sopra la porta della Chiesa)

ALL' ANIMA

DEL PRODE ITALIANO
STANISLAO BECHI
SPENTO DAI CARNEFICI DELLA POLONIA
IL XVII DICEMBRE MDCCCLXIII

SUFFRAGL

DAI FRATELLI DI PATRIA E DI FEDE

C. Minutoli

(Ai lati del tumulo)

EBBE VITA
BREVE PER ANNI
L'AVRA' DI GLORIA
LUNGHISSIMA

MARITO E PADRE

VENNE MOSTRATO AD ESEMPIO

CITTADINO E SOLDATO

FU DEGNO D'ITALIA

# AI RISORGENTI POLACCHI CONSACRO' LA SUA SPADA PUGNO' DA FORTE E MORI' NUOVO MARTIRE DELLA FRATELLANZA DEI POPOLI

SENZA MACCHIA LUI DICONO SETTE LUSTRI DI VITA

N. N.

۲. •

· .

•. .

.

.



. ·

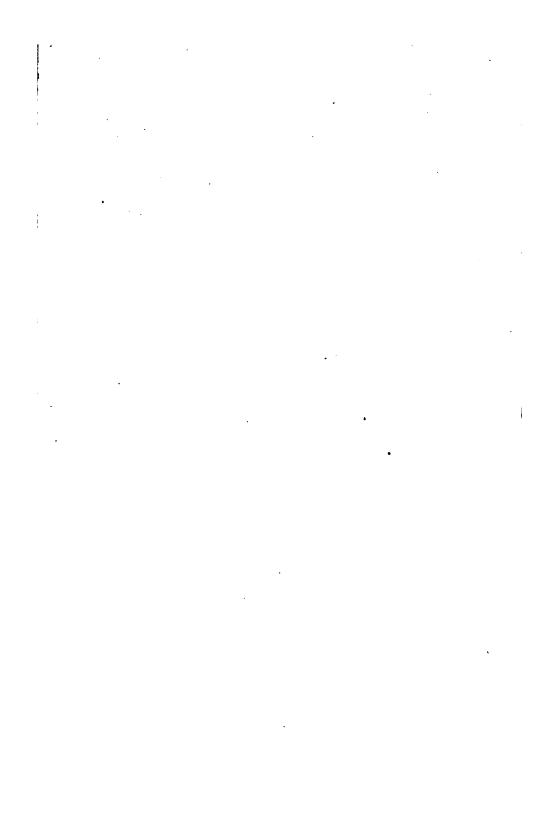

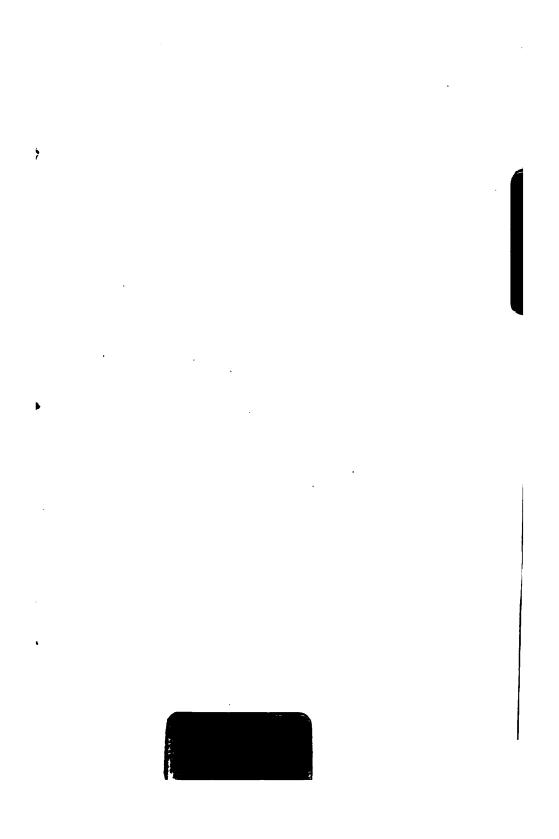

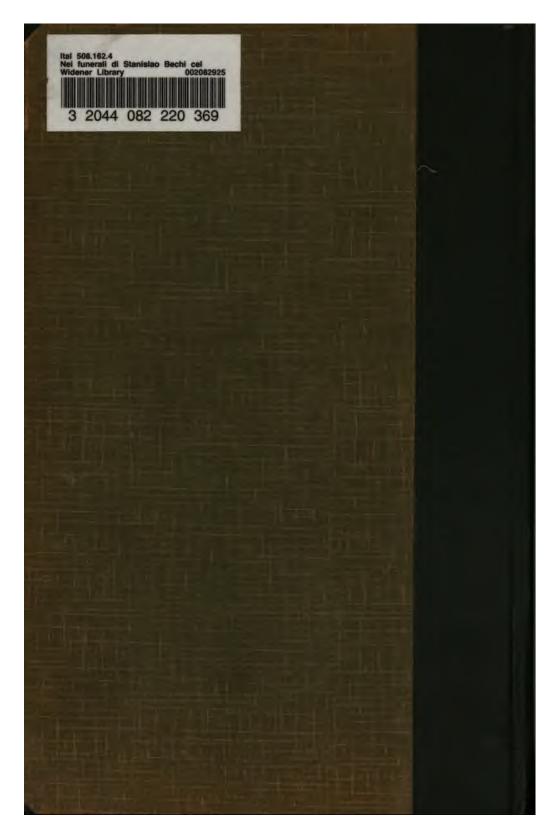